6. 3-10

CRONACHE DELLA GUERRA

ROMA - ANNO V - N. 16 - 17 APRILE 1943 - XXI • SPEDIZIONE IN ABBON. POSTAL



Lire 150



ARNALDO BOCELLI

# SONO IN VENDITA DUE NOVITA



15. FRANCESCO FLORA

# Tavernadel Parnaso

Prima Serie

Le critica del Flora, nell'ambito dell'estetica idealista in cus milita, ha un posto, un carattere, no accento ben such vertch è principi fondamentali di quella, pur rimonendo al centro dei suoi saggi, ciudono poi oqui rigore dogmafico per riossorbirsi e levitare in una visione immaginosa, e quasi pànica, cilla attività dello spirito: di quella perenne, divina e unana, metamorpost, per cui it sensa diviore fantana, la tamorpost, per cui it sensa diviore fantana, la remota del Flora, anche dove è reallà porola, e la natura idea. Percò l'indagine per una inquistudine che si plachi in certezza e la scritistra, pur fluenda sempre sui filo del raziocinio, ha una sua sensuale abbondanza e una una sui confuta. Vero è che le sue son censure di chi teme o diffida perche molto ama e il proprio tempo e l'eterna poesia.

Un volume di pagine 272 Lire 30

16. NINO SAVARESE

# Cose d'Italia

con l'aggiunta di

# Alcune cose di Francia

l viaggi e gl'incontri di Savarene, anche i più estrosi e fortàili, hanno sempre una loro ragionata de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de

gina - e di cometto ». Un volume di pagine 256 Lire 25

### NELLA STESSA BIBLIOTECA SONO GIÀ APPARSI:

I, BONAVENTURA TECCHI, La vedova timida (racconto) L. 18 2. FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanzo), 25 3. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo (saggi e note), 30 4. LUIGI BARTOLINI, II cane scontento ed altri racconti, 20
5. GIANI STUPARICH, Notte sul porto (racconti, 20
6. SILVIO D'AMICO, Dramma sacro e profano, 25
7. CARLO LINATI, Aprilante (soste e cammini), 20
8. MARIO FRAZ, Machiavelli in Inghilterra ed altri saggi; 35
9. BINO SANMINIATELLI, Cervo in Maremma (racconti), 20
0. MARIO TORINO. La salezie del marinoia (racconti), 20

19. BINO SANMINIALELLI, Cervo in Maremma (racconsi; 1, 20 10. MARIO TOBINO, La gelosia del marinaio (racconsi; 1, 20 11. A. ZOTTOLI, Umili e potenti nella poetica del Manzoni; 38 12. G. B. ANGIOLETTI, Vecchio Continente (siaggi); 20 12. G. TITTA ROSA, Paese con figure (racconsi); 25 14. ANNA BANTI, Le monache cansano; 15



Direzione e A ... Roma - Città Universitaria - Tel. 490-PUBBLICITÀ

Bilano - Via Crocifisso, 12 - Tel. 16.360 ABBONAMENTI

Italia e Celonie: annuale L. 70 zamestrale L. 35 trimestrale L. 20 Estero: annuale . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abboname o delle copie arretrate sal , CONTO CORRENTE POSTALE I 28910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartalina con le indicazioni relative al versamento quando tali indicazioni posono essere contenute nello spanio riservato alla cousale del versamento nel Bolletino di C C Postale.

Esce ogni sabato in tutta Italia e costa lire 1,50 I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono

TUMMINELLI EDITORE - ROMA

ALDO FERRABINO

E VOLUMI \* 1800 PAGINE \* 1200 ILLUSTRAZI CIASCUN VOLUME L. 200 + OPERA COMPLETA L. 600



**SUOVA STORIA** 

DI ROMA

Questa storia segue l'espanderei del dominio Romano: dalla prima forte conquista d'ottre Tovere all'ultima, che valicò insieme il Danubio e l'Eufrate; dunque da Camillo a Traiano. Tale espansione ebbe pause, non ebbe ritorni. apansione ebbe pause, non obbe ritorus. Essa fu la realtà di clique secoli conti-nut. Collaborarono all'impresa i ditta-tori e i consoli, i trumviri ei principi. Popoli dianzi nemici od ignoti ricevet-tori tutti da uttimo una legge sola e comune; "salus publica mpresa far."

opera si fonda fedelmente sulla tradisione antica, quella di Livio, Sallustio, Tacito, Dione e del minori, ma la interpreta con sentimento nuovo e vivo fa-cendo tesoro del più sicuri accertamenti scientifici, e - soprattutto - richiamandosi sempre all'etorno presente in cui si fondono antico e moderno, quasi per poetico incanto d'umanità perenne, d' Italicità inesauste.

I. VOLUME: DA CAMILLO A SCIPIONE (403 a, C. - 201 a. C.)

II. VOLUME: DA SCIPIONE A CESARE (201 a. C. - 52 a. C.)

III. VOLUME: DA CESARE A TRAIANO

È IN VENDITA IL PRIMO VOLUME

Tutta l'opera sarà completa entro il primo semestre 1943-XXI

I volumi vengono spediti franchi di porto in Italia versando l'importo sul c/c. postale  $\,1/24.910\,$ 

# Editore - Roma ummıne

VIALE UNIVERSITÀ, 58 - CITTÀ UNIVERSITARIA



Il Generale Messe, comandante del settore meridionale tun sino, osserva lo sviluppo delle arioni (R. G. Luce - Cologne

# NTRO DEL DUCE COL FUEHR

IMMUTABILI FINI DI GUERRA - UN "YETO" A DE GAULLE - IL RIFIUTO DI STALIR -

Un comunicato ufficiale dell'11 aprile, annunciava che dal 7 al 10 aprile il Duce e il Fuebrer si erano nuovamente incontrati.

(Basteranno poche parole di annotazione a questo importante avvenimento. Per ciò che riguarda propriamente la guerra e lo svolgimento dello operazioni presenti e future è superfluo dire che l'indicazione contenuta nel comunicato dev'essere intesa nel significato pfù reale e positivo e nelle più vaste proporzioni. Le misure a cui si accenna e che riguardano le azioni terrestri, marittime ed aeree, sono perfettamente adeguate alla situazione e bastano largamente a fronteggiare qualsiasi esigenza. Se il nemico si attende un rallentamento dello sforzo combattivo dell'Asse dovrà senz'altro dichiararsi deluso: lo storzo viene intensificato al di la di ogni previsione e i risultati saranno quelli previsti nel piano che porta matematicamente alla vittoria.

Ma il Duce e il Fuehrer, protagonisti invitti della riscossa europea, hanno fatto qualcosa di più che provvedere alle esigenze militari e disporre le opportune mosse degli eserciti. Con le loro solenni, inequivocabili, inobliabili riaffermazioni, essi al sono riportati alle origini fatali del conflitto ed hanno aperto alle genti le prospettive dell'avvenire. La guerra attuale vuol essere definita come effettivamente la sentiamo nella nostra coscienza di combattenti: una irresistibile rivolta contro l'opressione egemonica della potenza anglosassone.

La causa del vecchio mondo, della vecchia Europa schiava degli interessi inglesi, la causa degli ini-Qui privilegi e dei crudeli arbitrii, dovrà essere sconfitta.

Alla ferma, infrangibile solidarietà del Tripartito, che le vicende delis guerra non fanno che rafforzare, fa riscontro la crisi sempre più profonda, che logora l'alleanza, così inIMMUTABILI FINI DI GUERRA - UN "YELD" A DE WADLE-LE HIPO DE UNIT. CHIARE PAROLE DI KALININ - PHILLIPS IN INDIA - POSCHI PRESAGI DEL "TI-MES" - UN MONITO DI CURTIN - ROOSEVELT FA DEL FASCISMO - LA CARME DELL'ARGENTINA DOVE ANDRÀ?

Unito ». A spianare qualcuna delle ragioni più pungenti di questa crisi Eden si era mosso da Londra per Washington. L'insuccesso della sua missione è palese e universalmente riconosciuto.

La stessa stampa britannica aveva incluso fra gli scopi del suo viaggio un chiarimento delle reciproche posizioni anglo-americane, di fronte al dissidio Giraud-De Gaulle per l'Africa settentrionale. La risposta è stata lo schiaffo dato dal Generale Esinhower a De Gaulle, con il suo divieto alla visita del De Gaulle nell'Africa Settentrionale, dove egli sarebbe apparso personaggio e indesiderabile », per considerazioni militari, proprio in una zona che, secondo le parole così degli americani come degli inglesi, dovrebbe di diritto appartenere a quelli che vengono da essi definiti: « la Francia combattente ».

La crisi del resto latente fra le Nazioni Unite ha ben altre manifestazioni. La Cina di Ciung King continua a rinnovare le sue richieste di aiuti. Unico risultato, la serie di svenimenti da cui è colpita la signora Ciang Kai Seek, nel suo giro di propaganda attraverso il territorio della Repubblica pluristellare.

Il Ministro della Nuova Zelanda a Washington Nash, tornato in patria, ha dovuto in qualcho modo placare l'irrompente irritazione dei suoi connazionali, desolati che Stati Uniti ed Inghilterra abbiano rimandato la guerra al Giappone per concentrare frattanto le loro forze contro l'Asse in Europa. A quando precisamente! Quando Inghilterra e America si decideranno ad interve-

naturale, delle cocidette « Nazioni nire laggiù, non sarà troppo tardif A Washington al avverte e si prende in considerazione questa più che

legittima inquietudine neo-zelandese. E il Direttore del Dipartimento delle informazioni di guerra negli Stati Uniti, Elmer Davis, ha creduto bene dichiarare, non senza solennità, che « l'invasione del continente envopeo si effettuerà in quest'anno, a qualunque costo ».

Ma son parole, destinate, probabilmente, non soltanto a placare il malumore dell'Australia e della Nuova Zelanda, ma anche a disarmare la sempre viva diffidenza dei Sovieti, abbandonati del tutto a sè stessi durante il cruentissimo corso dell'offensiva invernale, fallita, per compne riconoscimento, nel suoi principali obbiettivi.

Il New York Times, afferma frattanto senza eufemismi essere indispeusabile che Mosca aderisca apertamente si principi della Carta Atlantica, perchè Washington possa nella nutrire completa fiducia Rusain.

Anche il New York P. M., commentando la visita di Eden, dice essere gran male che il progetto di una carta delle Nazioni che avrebbe dovato costituire ed anzi ampliare la cosidetta Carta dell'Atlantico, sia naufragato completamente in seguito al persistente rifluto di Stalin. cosl di aderire ufficialmente ad una qualstasi dichiarazione comune delle Nazioni Unite, quanto di inter-venire o di farsi rappresentare a conferenze interallente.

Stalin continua a fare orecchie da mercante. Anche il progettato incontro Roosevelt-Stalin, che la stampa americana si era compiaciuta di far balenare come imminente, è invece, a quanto riconosce il New

York Daily Sketch, andato a monta. A togliere illusioni al riguardo son hastate poche parole di Kalinin, il quale, sulla Isvestia, ha tenuto a ribadire che « per ora la Russia si interessa solo alla guerra, e non vuole perdere tempo a discutere i problemi circa l'avvenire ».

Il bello è che mentre in Inghilterra el si sbraccia a dire che qualora scoccasse l'istante di decidersi fra l'alternativa sovietica o l'alternativa nordamericana, l'Inghilterra non dovrebbe esitare nella scelta, gli Stati Uniti perseverano nel loro piano politico ed economico, di scalzare, dovunque se ne presenti l'opportunità, le posizioni britanniche.

E' stato così annunziato che Phillips, inviato straordinario di Roosevelt in India, sta per prendere la via del ritorno. Si sa come la sua missione non avesse altro scopo che quello di accaparrare agli Stati Uniti le simpatie degli indiani, non dissimulando la più decisa critica ai procedimenti vessatori britannici e particolarmente all'imprigionamento di Gandhi.

Si può ben prevedere che il proseguimento della guerra aggraverà sempre più le cause dei dissensi che rodone i rapporti delle Nazioni Unite, nel dissidio della quali gli interessi dei piccoli paesi, risultano ogni giorno cinicamente tenuti 'in non cale, e sono, in spregio a tutti il principi della Carta Atlantica, irrimediabilmente manomessi.

E che tale proseguimento della guerra poesa protrarsi con tutte queste funeste conseguenze è malinconjoamente ammesso dagli organi più autorevoli della stampa britannica.

Il Times espone foschi presagi e spingendo il suo sguardo nell'Estremo Oriente riconosce che anche qui la diferenza fra la situazione militare dell'aprile 1943 e quella del 1918 è evidente e niente affatto rassicurante poichè le re-gioni più ricche in materie prime sono nelle mani dei nipponici e la Cina è praticamente paralizzata.

Non per nulla il Primo Ministro australiano Curtin, parlando a Camberra in occasione del primo anniversario della caduta di Bataan nelle Filippine (9-4), ha creduto bene dichiarare senza sottintesi e senza parafrasi che tale auniversario viene opportunamente a ricordare che il Pacifico è stato il fronte cdelle buone occasioni perdute ». E ha soggiunto testuslmente: « Speriamo che esso non divenga il fronte dove perderemo la guerra. La guerra verrà perduta o vinta nel Pacifico. Le Nazioni Unite non sono state capaci di essere all'altezza della situazione, nè alle Filippine, nè alle Indie Olandesi, nè a Singapore, nè a Rabaul. I Giapponesi, nel periodo della loro avanzata, erano molto vulnerabili e noi abbiamo perduto occasioni maguifiche per sferrare contraccolni ».

Alle parole del Ministro Curtin ha fatto eco il Ministro australiano della guerra Forde, il quale segnalando il fatto che i Giapponesi rinforzano le proprie basi e ne costruiscono di nuove, ha commentato: « Ciò siguifica l'eventuale perdita di altre vite umane fra gli alleati. Io mi domando se gli americani si rendono conto, come noi in Australia, della sempre crescente forza giapponese. Non vi è dubbio, j nostri nemici diventano tremendamente forti».

La verità è che Roosevelt, nella sua Casa Bianca, è letteralmente schiacciato dalle formidabili complicazioni non soltanto di natura militare e internazionale. E' cosa forse di poco momento la situazione economica interna degli Stati Uniti?

In data 9 aprile il Presidente nor-

damericano ha dovuto promulgare un decreto legge per bloccare i salari ed in pari tempo il livello dei prezzi, come misura autinflazionistica. Egli ha dato ordine che non abbiano più luogo aumenti di salario e ha incaricato il commissario per la mano d'opera di guerra, Mac Nutt, di impedire il cumulo degli stipendi nelle diverse professioni, a meno che si tratti di misure in relazione con la condotta della guerra. Inoltre Roosevelt ha demandate al Congressio di imporre le più alte imposte possiili, per ridurre l'eccespivo potero di acquisto, il che renderebbo necessari nuovi numenti dei prezzi. In realtà la nuova misura presi-

denzialo era preveduta ed attesa. In sostanza Roosevelt ha bloccato i prezzi dei prodotti di corrente consumo e i salari. Ci sarebbe da domandarsi perchè mai egli non si sia preoccupato di bloccare i profitti e i redditi, oggi soprattutto abbondanti in quelle vaste zone che producono e commerciano con alta remunerazione nella congiuntura della guerra. Le misure del Presidente stanno anzitutto ad indicare che gli Stati Uniti sono entrati in un ciclo di grande tensione economica o finanziaria, creata dalla guerra, e certo non preveduto nei calcoli troppo ottimistici della donninante casta nordamericana. Provano che il Governo nordamericano si trova anch'esso di fronte al problema della inflazione, nonostante l'abbondante denaro, con le riserve auree e le sterminate ricchesse, che hanno caratterizzato la già felice vita del popolo nordamericano. La guerra costa agli Stati Uniti

assai prù di quanto il Presidente non avesse preventivato. Superera anche i nuovi calcoli aggiornati ora fatti, perchè è ancora ben lontana dalla sua conclusione e da quei facili sviluppi che erano stati calcolati nei quartieri di Washington, La guerra che avrebbe dovuto assicurate il ritorno alla prosperità e alia vita facile per tutti, si rivela dunque, auche per gli Stati Uniti, una durissima partita economica e finanziaria, non meno che bellica, o inpone una severa disciplina, che sta esattamento all'antitesi di quel liberismo speculativo e di quella vita comoda, che furono la base e il vanto della democrazia e del « modo ui vita . americano.

Notevole il fatto che nel tentativo di fronteggiare le difficoltà economiche e finanziarie del paese. Roosevelt non sappia trovare attri metodi che quelli già pensati e progressivamente attuati dai cosidetti regimi autoritari dell'Europa.

E' bene ad ogni modo rilevare che il disordine economico, finanziario e sociale, interno degli Stati Uniti non ha esempio in alcun paese europeo e va raggiungendo limiti che annunciano pericoli di gravi e oscure crisi. Assai prima di dettare le leggi per un nuovo ordine del mondo il Presidente Roosevelt è chiamato a dare ordine e ad evitare collassi ai popoli e alle attività del suo stesso paese. Se ne vanno bene accorgendo le Repubbliche latine le quali stauno constatando che cosa mai significasse il panamericanismo degli Stati Uniti, con quella tal vantata difesa dell'Emisfero occidentale contro gli immaginari disegni di aggressione, che solo Roosevelt, per

i snoi fini capziosi, si era dato a denunciare come accarezzati dai regimi totalitarı.

Ed ecco che l'Argentina non riesco ad esportare le carni nel nord-America, che non è in condizioni di poter aprir loro il proprio mercato. Ed ecco che il Brusile non riesco più ad esportare il suo cotone nel Canadà, dal momento che il Canada a rifornito dagli Stati Uniti. Il cotone brasiliano rimane invenduto a marcire nei depositi di San Paulo o di Rio de Janeiro.

Tutto ciò poteva essere ben preveduto, Il mercato naturale delle Repubbliche dell'America centrale e meridionale non fu sempre e non avrebbe dovuto esser sempre unicamente l'Europa? L'Argentina ha sempre esportate fine al 1938 il 72 % dei suoi prodotti in Europa e solo l'8 % nel nord-America. Il Brasile ha sempre esportato più della metà della sua esportazione globale in Europa; e così si dica di tutti gli altri paesi del sud-America. L'esportazione cilena era assorbita per il 53 % dall'Europa di contro ad un 15 % che prendeva la via degli Stati Uniti: parallelamento per l'Uraguay le cifre erane il 76 % contro il 4 %; per il Paraguay il 36 % contro il 12 %; per la Bolivia il 90 % contro il 4 %; per il Perù il 43 % contro il 26 %.

Se ne ha abbastanza per pensare quale sarebbe la sorte della esportaziono sudamericana, in un sistema economico mondiale fondate sulla disorganizzazione dell'Europa e sulla instaurazione del vaticinato Commonwealt anglosassone sotto il controllo americano.

IL SETTORE CENTRALE DELLE OPERAZIONI IN TUNISIA.

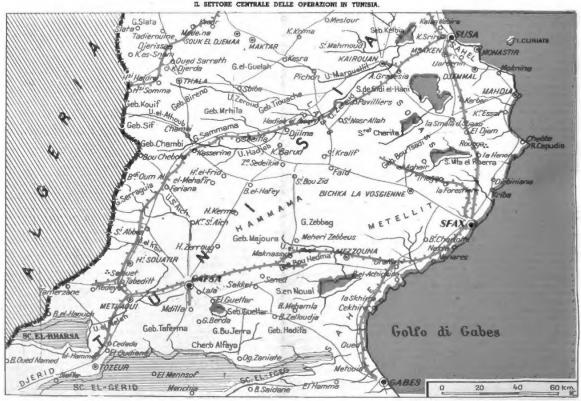

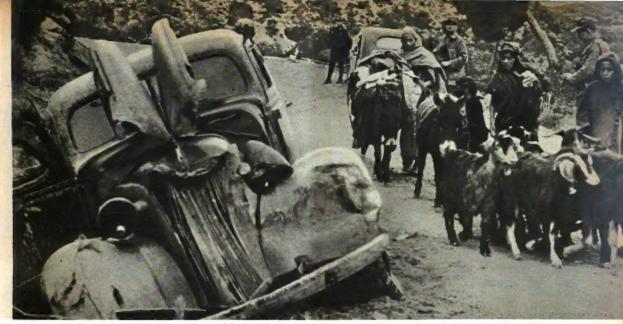

Georgica di guerra: meravigliati dalle testimonicane della dura lotta i pastori arabi passano con i lero graggi accusto alle macchine infrante (R.D.V.)

FRONTI INTERNI

# ALLARME A OXFORD

Nella vecchia Oxford, custode delle più pure tradizioni britanniche, il conservatorismo locale è in allarma. Una crisi, che maturava da tempo, è finalmente scoppiata: crisi nelle coscienze, crisi nelle direttive per il futuro. L'americanismo ha intaccato la roccaforte ed i suoi di-fensori, spaventati dall'inopinata violenza dell'assalto, sono indotti a considerare con fredda objettività la loro situazione. Gli inglesi veggono avanzare con passo deciso e marcato il nuovo mondo il quale si proclama antagonista loro, non meno che degli altri popoli enropei. Se la Manica aveva il potere di separare nettamente due mentalità e due modi di vita, quale maj sarà l'influenza dello sterminato Oceano nel mantenere attivo questo divario, nonostante l'affinità razziale e linguistica? O, piuttosto, il cosidetto « mondo anglosassone » non è, in realtà, che un erogiuolo dove gli elementi giovani prendono il sopravvento su quelli esistenti e tentano di servirsene solo come un proprio avamposto verso l'Europa?

A Oxford, questi ragionamenti hanno fatto strada. Stavolta è l'austera The Round Table che entra nel vivo della questione. Ed esorta a riflettere sulla considerazione che degli inglesi pare abbiano attualmente gli americani. I quali — esclama pateticamente l'articolista — sono centotrenta militani: semplice ricordo artimetico che fa correre involontariamente il pensiero al pauroso declino demografico inglese ed al contrapposto indice ascendente

La impostazione exfordiana del problema è assiomatica. Essa parte dal presupposto che, per gli americani, tutto ciò che è nuovo dece necessariamente essere migliore di qualunque cosa vecchia. E' molto di.ficile di avere una opinione rispettabile della Gran Bretagna, dei suoi soldati, dei suoi storzi di guerra quando ai è ancorati a questo preconcetto. Specie quando esso correlato alla teoria che un paese invecchia col trascorrere dei secoli e che pertanto l'Inghilterra, che dura nazionalmente da mille anni, sarebbe per fatalità di cose nella parabola discendente.

La taccia di sorpassati spetta, quindi, di diritto agli inglesi: e nel mentre dall'avversario essi ricevono solo l'accusa di prepotenza e di oppressione economica, dagli amici si cuntono addirittura ripetere che la loro missione è finita ed il loro paeso condannato ad illanguidire sulle rovine d'un tramontato impero.

E' interessante seguire gli sviluppi mentali degli inglesi che si specchiano nelle acque americane; e constatare como essi vi si sentono curiosamente riflessi. Secondo la rivista, è opinione diffusa negli Stati Uniti che i propri concittadini sopportino bene i colpi dell'avversario: britannico - ammette l'americano -- sa incassare ma, sa colpiret C'è una svalutazione sistematica dell'alleato, accusato di mostrare troppa flemmaticità e, in definitiva, di non avere l'audacia dinamica che sarebbe invece propria caratteristica. Occorre tener presente che la media mentalità nordamericana è vissuta ventanni sul concetto che la prima guerra europea sia stata decisa e vinta dall'intervento statunitense e che, quindi, tutto quanto saa svolgersi di assoluto sul vecchio Continente debba portare la matrice oltreoceanica.

Lo sforto britannico è avalutato

in antecedenza: il contributo alla guerra sottoconsiderato in molte sfere dell'opinione pubblica; così che il lettore di Oxford vede minimizzato ogni riconoscimento per l'avvenire mentre si profila sempre più gigantesca l'ombra dell'alleato in veste di dominatore e successore. In America si discute della sopravvivenza dell'Impero britannico, in caso di vittoria, così come si discute della sopravvivenza del Terzo Reich; questo in forma vendicativa, quello in forma storica, ma senza che muti la soctanza del ragionamento e, sopratutto, la sensazione artatamente accentuata di essere i protagonisti della futura carta mondiale.

Ma un'offesa singolarissima doveva venire agli inglesi da un autore americano: Theodore Dreiser. Durante una visita al Canadà, l'imprudente ebbe a parlare alquanto male degli inglesi; li descrisse, innanzi alle attonite penne dei giornalisti locali, come gag pidocchiosi e aristocratici cavalieri; il che, si capisce, non mancò di fare un singolare effetto aul pubblico canadese e, di rimbalzo, su quello dei due paesi alleati. E' varo che il Dreiser è di origine tedesca; ma è anche vero che alcuni milioni di cittadini nordamericani sono nelle stesse condizioni come ancora altri milionivantano origini italiane. Sono le sorprese prevedibili in una popolazione che è un amalgama di rasse e dove il predominio anglo-sassone si trova ad ogni piè sospinto di fronte a delle reazioni per atavismo che lasciano pensara.

Ma una nuova disillusione attendeva la rivista di Oxford, proseguendo nelle indagini sullo atato d'animo americano. Un'inchiesta Gallup, condotta con i soliti sistemi,

scopriva che solo il cinque per cento dei votanti riconoscevano alla Gran Bretagna il diritto di essere rappresentata alla Conferenza della Pace come prima nazione. Tutti gli altri ritenevano, invece, che essa dovesse venire buona seconda dopo gli Stati Uniti, sia pure nella di scussione degli affari che concernono strettamente il Continente europea.

Ecco, dunque, l'empirismo americano il quale non esita a disprezzare ogni sforzo inglese ed a riservare a se stesso l'indiscusso ruolo di protagonista della guerra e della pace. Mai egocentrismo nazionale si è manifestato in modo più pauroso. E sono centotrenta milioni -- ha onservato, amaramente, The Round Table -. Ma non ha risposto all'unica, legittima, positiva domanda che il popolo inglese potrebbe porre ai suoi dirigenti. Quella domanda che dimostra l'errore della politica di Londra, oggi scontato dall'intero popolo, forse domani fatale all'Impero più dell'antagonismo tedesco. La domanda è questa: chi li ha chiamati in Europa!

E' molto strano che dopo avere invocato la solidarietà di tutto li mondo anglosassone contro il pericolo fascista e nazista solo ora gli inglesi s'açcorgano d'avere scatenato gigantesche forze, attirandole sul terreno della vecchia contesa perchè il loro arbitrato sommerga, sotto un'ondata di empirismo, delle teorie che reggono in vita da demilia anni ed attraverso le quali l'umanità ha percorso un enorato cammino.

RENATO CANIGLIA







# RIPRESA DELL'OFFENSIVA NGLO-AMERICANA IN TUNIS

La battaglia in Tunisia è nel suo pieno sviluppo. Dopo alcuni giorni di sosta, durante la quale il nemico è venuto compiendo i suoi preparativi per la seconda fase dell'attueco la lotta è ridivampata violenta, sia nel settore meridionale che in quello settentrionale.

L'8' Armata britannica, al comando sempre del generale Montgomery, ha lanciato tutto il peso delle sue forze corazzate contro le nuove posizioni dell'Asse sull'uadi Akarit: dopo valorosa e strenua resistenza, le truppe italo-tedesche sono state costrette a ripiegare su posizioni arretrate.

Anche da nord la 1º Armata anglo-americana, al comando del generale Anderson, è passata all'attaceo validamente contenuta dalle forze dell'Asse, comandate dal generale Von Arnim.

Ora che lo stesso Comando sovietico ha annunciato con un comunicato ufficiale, che col 31 marzo deve intendersi conclusa la grande offenaiva invernale bolscevien, è possibile dare uno aguardo d'insieme alla

SITUAZIONE NEI VARI SETTORI DEL FRONTE RUSSO - GLI ATTACCHI SOVIETICI ALLA TESTA DI PONTE DEL KUBAN - NUOVI SUCCESSI TERRESTRI ED AERO-NAVALI DEI GIAPPONESI

fronte, qual'è venuta a determinarsi dopo i più recenti avvenimenti,

Incominciando dai settori settentrionali, si potrà, così, constatare che nella zona Leningrado-Volkov, non ostante i notevoli scontri delle ultime settimane e le numerose sortite effettuate dalla guarnigione di Leningrado, la situazione generale non è sostanzialmente mutata. I bolscevichi hanno potuto conquistare una fascia di circa due chilometri di larghezza lungo la sponda sud-occidentale del lago Ladoga, in una zona coperta di acquitrini e di canneti di scarsa importanza; gran parto di quella stessa striscia di terreno è stata anche riconquistata dai Tedeschi mediante vittoriosi contraitacchi.

Lungo il corso del fiume Volkov. che unisce la regione di Leningrado a quella del lago Ladoga, la situa-

situazione nei vari scttori del vasto zione è rimasta parimenti immutata: i Tedeschi mantengono sempre le loro posizioni sulla sponda occidentale del figune, mentre i Sovietici continuano a controllare quella orientale.

Nel settore vero e proprio del lago Ilmen, le numerose offensive sferrate dai Russi hanno potuto registrare, quale unico successo locale, pagato peraltro a ben caro prezzo, la conquista della fortezza di Demiansk, ad oriente di Staraja Russa, località che è stata, quindi, investita da presso ma mai raggiunta, nonostante che davanti ad essa i Sovietici abbiano sagrificato non meno di 60.000 uomini. A sud des lago, la battaglia è costretta a frazionarsi in una serie di episodi su piste obbligate, in quanto che la regione è cosparsa di vaste paludi, le quali con la scomparsa dei ghiacci, possono essere traversate soltanto seguendo le piste sulla grande diga che i Sovietici costruirono nell'inverno dell'anno scorso e che è tenuta facilmente sotto il controllo delle opposte artiglierie.

Nel settore di Cholm e di Velikie Luki, che s'incontra procedendo verso and, non si sono avute in questi ultimi mesi operazioni di rilievo. I bolscevichi non sono mai riusciti a passare il fiume Lowat, che rappresenta la principale linea di sbarramento tedesca fra Staraja Russa e Cholm. Nella zona di Velikie Luki, dopo la conquista di questa cittadella, i Russi hanno tentato ripetutamente di spingersi verso l'importante nodo ferroviario di Sokolnik, dove s'incrociano la ferrovia Leniugrado-Wittebsk con quella fra Rjev o le regioni baltiche, ma senza ottenere alcun risultato.

Nel settore del centro, quindi, conclusosi quattro settimane or sono il ripiegamento tedesco sulle move posizioni, si è costituita una nuova linea di sbarramento che da Dorogobush va fino a Súkinik, a pochi chilometri ad occidente del Nipro. Qui il nemico aveva iniziato un vasto movimento offensivo in direzione di Smolensk, ma esso è stato paralizzato, oltre che dalla salda resistenza tedesca, dal ritorno del fango.

Anche fra Sukinik ed Orel la situazione è rimasta immutata, dopo l'ultimo attacco di vasta poriata, che fu sferrato dai Russi alla fine



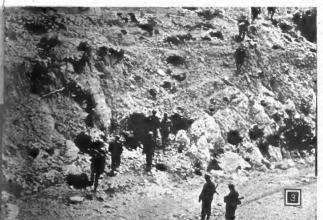

per essi eccezionalmente sanguinose. Dopo di allora, il nomico si è limitato a lanciare piccole puntate offensive con mezzi corazzati, in direzione di Briansk, ma senza ottenere altro che l'impantanarsi nel fango.

Nel settore di Kursk, la controffensiva tedesca che culminò nella riconquista di Seewat e di Bjelgorod. è ora ferma. Con essa, però, i Tedeschi hanno notuto assicurarsi il controllo della sponda occidentale del Donez, fino alle sorgenti del finme; e parimenti controllato dai Tedeschi è il rimanente corso del Dones, fino a Voroscilovgrad. Recentemente sono state eliminate le ultime teste di ponte che i Sovietici conservano sulla sponda occidentale del fiume, nella zona di Izjum, e sono stati respinti dai Tedeschi nuovi violenti attacchi russi nel tratto medio del Donez. I due avversari, quindi, si fronteggiano ora lungo le due eponde del fiume.

Da Voroscilovgrad fino a Tagarong, il fronte tedesco si appoggia in parte alla linea fortificata che i Tedeschi costruirono nel 1941-42 ed in parte al corso del fiume Mius. Queata è la zona, nella quale i Russi hanno più insistentemente ed ostinatamente tentato di riprendere lu iniziativa delle operazioni, con la mira evidente di rientrare in possesso di Rostov, vera posizione-chiave dell'intera zona e di imprimere.

di febbraio e che falli, con perdite in tal modo, un potente colpo di timone a tutto l'andamento delle operazioni dell'intero settore. Visti, però, fallire tutti i ripetuti tentativi. il nemico ha desistito dai suoi attacchi.

E siamo, così, all'estremo settore meridionale. l'unico ormai in cui l Russi sono ancora protesi all'offensiva. Qui, i Tedeschi mantengono sempre i campi trincerati che si estendono tra la città e il porto di Novorossijsk e la penisola di Taman, in modo da proteggere la Crimea e la penisola di Kerch, che dovrebbero servire ai Tedeschi quale trampolino di lancio per la ripresa offensiva della primavera in corso.

E' naturale, quindi, che i Russi non abbiano risparmiato e non risparmino sforzo alcuno per tentaro di strappare agli avversari la testa di ponte del Koban e di spingersi, possibilmente, fino al porto di Novorossijsk, ma finora ogui più lieve guadagno di terreno è stato ad essi conteso dalla tenacia e dal valore delle truppe tedesco-romene, così che, pur avendo potuto portare innanzi la loro linea, colà, di qualche chilometro, essi rimangono ben lungi dal raggiungere i massimi obiettivi del loro attacco, tanto più che il disgelo, ormai avanzato, costituison anche in quel settore un grave ostacolo al movimento delle masse corazzata.

In complesso, dunque, si può con-

reno, di innegabile portata ma non tali da compromettere seriamente la integrità dello schieramento tedesco, ottenuti con la lunga, dispendiosa loro controffensiva invernale, è ben difficile che i Sovietici possano ottenerne dei nuovi e significativi. Il disgelo e le forti pioggie ostacolano, su tutta l'estensione del fronte, le azioni belliche: in taluni settori, anzi, è assolutamente impossibile qualsiasi movimento chenon si avvalga delle strade maestre o almeno di piste ricoperte da una qualche rudimentale massicciata. Per distese sconfinate il terreno si presenta, ormai, come una insuperabile palude, cost che il semplice rifornimento delle truppe costituisce già per i Comandi delle due parti un problema gravissimo. Il fango domina sovrano: il cannone ed il carro armato, quindi, possono alnieno per qualche tempo, sostare.

Nello scacchiere asiatico, gli Inglesi hanno toccato un altro duro seacco, alla frontiera indo-birmana.

Ricorderemo che in quel settore, nella seconda metà dello scorso dicombre, una divisione scelta angloindiana superò il confine tra India e Birmania, per attaccare le forze Giapponesi ch'erano dislocate a nord di Akjab. Questa azione, ideata dal generale Wavell, doveva essere affiancata da due altre azioni: l'una effettuata da truppe inglesi che attraverso l'alto Assan e la valle superiore del fiume Irawaddi avrebbe dovuto raggiungere la famosa via birmana e ripristinare i contatti con le forze cinesi; l'altra, che provenendo dall'alta Birmania, avrebbe dovnto essere appoggiata, direttamente, dalle truppe di Chung-King. Invece, l'attacco attraverso l'As-

san fu nettamente respinto dai Nipponici, che costrinsero gli Angloindiani ad abbandonare precipitosamente la valle dell'Irawaddi, e le

statare che, salvo i guadagni di ter- truppe di Chung-King non intraprendevano alcuna azione offensiva per appoggiare l'offensiva di Wa-

Rimaneva l'azione verso Akiab, la quale località sarebbe dovuta diventare la base di futuri, grandi movimenti offensivi; senonchė, sebbene inferiori di numero: i Giapponesi opponevano per circa due mesi una strenua resistenza, consentendo l'ammassamento di altre forze Akiab. Contemporaneamente. un'altra unità nipponica, superando la catena dei monti Arakan, ad altezza dai duemila ai tremila metri giungeva, alla metà di marzo, alle spalle delle truppe nemiche; queste forze, quindi, e quelle già concentrate ad Akjab passavano all'attacco delle truppe avversarie, sharagliandole sul fiume Mayn s spingendosí fino alle coste del golfo del Bengala. In tal modo, veniva tagliata la resistenza alle forze nemiche, e si faceva cadere completamente nel vuoto il tentativo inglese di riconquistare la Birmania.

A questi nuovi successi terrestri Giapponesi ne hanno aggiunto anche uno aero-navale, attaccando, con formazioni della aviazione navale, una formazione nemica al largo delle isole Florida nel gruppo delle Salomone ed affondando un incrociatore, un cacciatorpediniere e dieci trasporti nemici: sono stati inoltre più o meno gravemente danneggiati altri dieci trasporti ed abbattuti 37 apparecchi nemici.

ATOS

IN TUNISIA: 1) Nostr, reputril al control-tacce (R. G. Luce . Dessenes) — 2) Avanstands for sterpi e p'etre (R. G. Luce . Dessenes) — 3) Nelle gris desselote anche 1 granutieri tedeschi cercame futicosamente fut loro strude (R.D.V.) 4) Nel confiaue spostarsi del l'azione le nostre formazioni corragate sono sempre in movimetrio (R. G. Luce .) Bonyini) — 5) Contro l'avansata nemico dei un nostre carpondido si premiera dei premiera dei un nostre carpondido si premiera dei premiera dei premiera dei premiera dei premiera del premie Bonvini) — 57 Contro i eventura in-dea da un nostro caposaldo si apre-fusco con le armi automatiche (R. G. Luce - Dessenes)





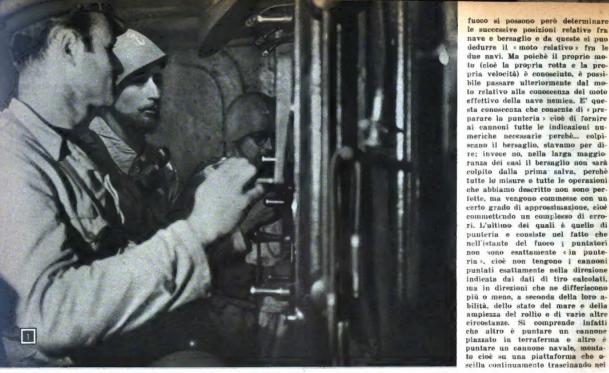

TECNICA DELL'TTRO NAVALE



Il tiro navale, cioè a dire il tiro delle artiglierie delle navi diretto contro altre navi, rimane ancora oggi una delle forme fondamentali della guerra marittima e forse la fondamentale.

In dipendenza delle combinazioni politiche che si determinano, la lotta fra reparti corazzati può diventare in modo evidentissimo la forma essenziale della guerra marittima; questo sarebbe AVVenuto per esempio se l'attuale guerra avesse trovato l'Inghilterra gli Stati Uniti schierati l'una

contro gli altri invece che allesti. Nel complesso, dunque, la tecnica del tiro navale merita tuttora la attenzione e trova larga massima applicazione nelle operazioni della guerra in corso.

Il problema del tiro navale consiste nel colpire da una piattaforma in rapido moto un bersaglio che si muove anch'esse rapidamente quel che è peggio, con una velocità sconosciuta e in una direzione sconosciuta. Si tratta insomma di stabilire un appuntamento fra il mobilissimo e minuscolo bersaglio (mi-

nuscolo rispetto alla distanza alla quale si trova e per le dimensioni apparenti che acquista in conseguenza) e i proiettili sparati dai propri cannoni: si tratta di fare cadere questi proiettili esattamente nella posizione che occuperà la nave nemica quando essi arriveranno in acous. Per fare questo occorre anzitutto ricavare gli elementi sconosciuti e cioè la rotta e la velocità della nave nemica. Orbene, questi elementi non si possono misurare direttamente; a bordo della nave che spara o che si accinge ad aprire il

ai cannoni tutte le indicazioni numeriche necessarie perchè... colpiscano il bersaglio, stavamo per dire; invece no, nella larga maggioranza dei easi il bersaglio non sarà colpito dalla prima salva, perchè tutte le misure e tutte le operazioni che abbiamo descritto non sono perfette, ma vengono commesse con un certo grado di approssimazione, cioè commettendo un complesso di errori. L'ultimo dei quali è quello di punteria e consiste nel fatto che nell'istante del fuoco i puntatori non sono esattamente « in punteria», cioè non tengono i cannoni puntati esattamente nella diregione indicata dai dati di tiro calcolati, ma in direzioni che ne differiscono più o meno, a seconda della loro abilità, dello stato del mare e della amplezza del rollio e di varie altre circostanze. Si comprende infatti che altro è puntare un cannone piazzato in terraferma e altro è puntare un cannone navale, montato cioè su una piattaforma che escilla continuamente trascinando nel 60 Km. ...

suo moto il cannone, che il puntatore deve invece tenere orientato in gende sul comandi dei motori di elevazione » e di « brandeggio ».

Insomma, per un compleeso di cause, i colpi non cadono sul bersaglio, ma più o meno raccolti in un gruppo che si dice « salva » e che a sua volta è più o meno lontana dal bersaglio. Si tratta allora di sparare una seconda salva « correguna direzione fissa nello spazio agendo il tiro e cicè non impiegando semplicemente i dati ricavati da una nuova calcolazione degli

angoli di punteria, ma applicando questi delle « correzioni », cioè sfruttando l'esperienza ricavata dalla prima salva per affinare e perfezionare la seconda. Questo procedimente è possibile in quanto alcuni degli errori che banno deviato dal bersaglio la prima salva hanno un carattere sistematico; si riprodurrebbero cicè invariati anche nelle salve successive, siechè nel corso di una serie di tiro possono essere eliminati una volta per tutte. Rimangono è vero anche nelle salve successive gli errori « accidentali », cioè quelli che si presentano e variano a capriccio e che perciò appunto non è possibile prevedere ed eliminare; però essi non sono in genere di tale entità da togliere efficacia al tiro: si limitano a determinare la « dispersione della salva », il fenomeno cioè per il quale i proietti di un complesso di cannoni della stessa nave sparati con gli stessi dati di tiro e nello stesso istante non vanne a cadere tutti nell'identico punto ma si disperdono in una « rosa » più o meno ampia, precisamente come avviene dei singoli ciottolini di una manciata di ghiala sengliata lontano da una medesima mano.

Se non alla prima, sembrerebbe dunque che alla seconda bordata la salva dovesse inquadrare il bersaglio e che se non tutti i colpi, almeno una parte di essi dovessero esplodergli a bordo. Ma in realtà molto spesso neanche questo è vero. direzione del bersaglio, a bordo della nave che spara, da una distanza di molti e molti chilometri, è impossibile percepire se la salva è corta » a « lunga », cioè se è caduta al di qua o al di là dei bersaglio. L'uniea sensazione precisa (anche quantitativamente) è lo « searto laterale » di essa rispettivamente a de stra o a sinistra del bersaglio. Il secondo fatto è che, quando anche la salva cade esattamente nella direzione del bersaglio, si apprezza solo se la salva è « corta » o «lunga » (a seconda che si vedano gli scoppi profilarsi contro il bersaglio retrostante o viceversa spuntare da dietro il bersaglio che il occulta par-

ti in modo che alla terza salva diventi lungo se era corto o viceversa; successivamente, dopo essersi assicurati di avere inquadrato il becsaglio fra dge distanze l'una troppo piccola e l'altra troppo grande, spa rare ancora una salva per una distanza intermedia e poi dimezzare ancora, se necessario, fino a colpire il bersaglio. Questo aggiustamento progressivo può dunque richiedere anche diverse salve prima di arrivare alla cosidetta fase del « tiro efficace , nella quale il ritmo del fuoco viene serrato al massimo. Ma il nemico, frattanto, che cosa farà? A parte il fatto che sparerà a sua volta aggiustando progressivamento il mondo e che è scomparsa dat mari colla stessa rapidità colla quale si inabissa una piccola silurante dopo pochi minuti di contatto balistico, con la corazzata Bismarck

## GIUSEPPE CAPUTI

di guerra (R.D.V. CARTINA . La



te il proprio tiro, non mancherà probabilmente di sottrarsi all'aggiustamento del nostro, giacche tutta la condotta del tiro sulla quaic el siamo soffermati presuppone che il bersaglio continui a navigare colla atessa rotta e colla stessa veiocità. Una brusea accostata potrà perciò permettergli di sottrarsi all'aggiustamento e di costringere s ricominciarlo, o almeno a rettificare di nuovo il proprio tiro.

Per giunta colla nebbia artificiale potrà disimpegnarsi, sottraendesi ull'offesa interrompendo il contatto balistico.

Ma allora - si osserverà - le actiglierie navali non riusciranno mai a mordere la preda? Al contrario perchè quello che si è detto, se è lungo a illustrarsi, se è lunghissia o a predisporsi (tanto che richiede anni interi di preparazione minuziosa del materiale, di istruzione c di addestramento del personale), è poi rapidissimo da attuarsi. Fra una salva e l'altra intercorrono poche. talvolta pochissime decine di secon' di; tutta una azione balistica può svilupparsi fino alle estreme conseguenze, senza che il nemico riesca ad impedirlo, nel giro di pochi minuti. Per crederlo basti pensare alta sorte toccata alla Hood, che era in distanza con correzioni molto for- la maggiore nave da guerra di tui-

La « correzione del tiro » in base alla omervazione della prima salva non à infatti una operazione che poesa essere fatta con tutta esattezza: anzi, non è neppure una operazione quantitativa, ma piuttosto qualitativa.

Anche chi non abbia mai visto dei cannoni sparare sul mare contro un bersaglio navale a forts distanza può facilmente rendersi conto di due fatti. Il primo è che se le cotonne d'acqua sollevate dai proiettili non capitano esattamente nella stessa zinlmente): ma non è possibile apprezzare la « misura » dello « scarto longitudinale », cioè di quante centinaia di metri la salva è risultata corta o lunga.

Golfo di Hammamet

Ne segue che, per portare il tiro sul bersaglio, può essere necessario in base alla osservazione della prima salva aggiustarlo in direzione in modo che la seconda salva cada esattamente nella direzione della pave nemica; in base alla osserva zione della seconda salva spostarlo

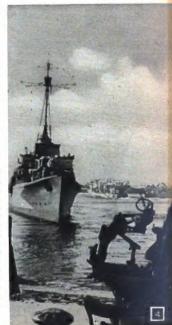

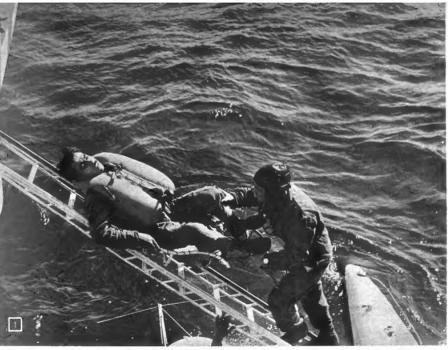

perdite, attaccava una preponderante formazione di Spitfire, abbatten; done uno sicuramente, 3 probabil, mente e mitragliandone altri 13.

dī q

hase

teva

gjo:

cont

tette

La

due |

yogli

COUNTY

6686Z1

tò ur

nei p

to, o

vatar

borde

tarsi

form

to co

ment

piroso

La

seissa

voli o

ed uni

li vegi

che co

mento

sioni e

cio siz

98 60D

minte

atanza

fa ma

Il Bollettino ufficiale del resto giornalmente parla dell'instancabile e generose contributo dato dalle forze aeree dell'Asse alle vicende della dura battaglia.

La lotta contro i convogli è intermittente e si accende improvvisa, allorchè convogli nemici sono in vista, o sbarcano materiali nei porti di Algeri, Philippeville, Bona.

Il 27 marso un grosso convoglio nemico era stato avvistato a ponente del Capo Bougaron in rotta verso. levante e fortemente secriato. Mare molto mosso ed atmosfera sconvolta da fortissimo vento a raffiche, che rendeva assai rischioso e difficile l'intervento aereo, la cui efficacia era anche fortemente contrastata da pessima visibilità, dovuta a nuvolaglia vagante a fior di acqua ed a frequenti plovaschi.

Occorreva però tentare di Impedire ad ogni costo che le armate nemiche ricevessero preziosi rifornimenti, che si sapevano trasportati dal convoglio e tre formazioni di nostri aerosiluranti, sfidando la tempesta imperversante nel Mediterranco, partirono alla ricerca delle navi. Per le pessime condizioni di visibilità che rendevano molto pericolosi i voli d'insieme, le pattuglie do-

# NEI CIELI TUNISINI ED ALGERINI

La lotta aerea che in queste aettimane si sta svolgendo in Tunisia presenta aspetti di violenza e di asprezza inusitate, che in varie circostanze assume carattere di vera drammaticità.

Tutte le specialità dell'Arma Aszurra, ciascuna secondo le proprie caratteristiche tecniche e belliche, tutte pienamente consapevoli della importanza della posta in gioco, partecipano alla lotta con ardore mai attenuato: dai ricognitori, terrestri ai marittimi, ai bombardieri in que tendi della dell

Dove la lotta serea tende a pola-

rizzarsi con carattere di intensità crescente, è nel campo tattico vero e proprio e nel campo dell'offesa ni convogli nemici, destinati ad alimentare la battaglia.

Nei prime la lotta è continua. di ora ia ora ed ha per protagonisti i ricognitori terrestri, i caccia-bombardieri, gli assaltatori, i bombardieri ia quota e a tuffo, la caccia che svolge il duplice compito di proteggere le altre specialità operanti e di contrastare le molteplici iniziative aeree nemiche.

Gli scontri aerei nel campo tuttico non si contano più; avvengono a tutte le ore, si intersecano, si aggrovigliano ed i combattenti che sul terreno sono impegnati nella dura battaglia sanno di quanto spirite

di sacrificio e di quanta audacia e temerità danno quotidiana prova i piloti italo-germanici in tutti i settori operativi tunisini.

Tori operativi tunisim.

E' del 29 marzo il brillante episodio del Capitano Giorgio Tugnoli,
che, alla testa di quindici caccia,
con apregiudicata temerità affrontò
una potentissima formazione di molte diecine di «Spitfire» a di «Curtiss P. 40», abbattendo 3 Spitfire, un
Curtiss e mitragliandone efficacemente altri undici. Dovette atterrare fuori campo un solo nostro caccia, il cui pilota dopo qualche peripezia potè rientrare poi nelle nostre

E' del giorno 30 un altro brillante episodio, nel quale una nostra aquadriglia da caccia, senza subire



vettero scaglionarsi in volo, in modo che ognuna di esse avesse libertà
di manovra e, struttando le avversità atmosferiche per realizzare la
sorpresa nell'attacco, meglio potesse portare a termine la propria missione.
Sononchè la reazione della caccia
panica che invocciava al larger della

Senonchè la reazione della caccia Senonchè la rerociava al largo delle navi di punta del convoglio e che improvvisamente sbucò da un complesso nuvolceo, impedi che la prima pattuglia potesse effettuare l'attacco, al quale pertanto fu neccessario rinunziare.

rio rinunziare.

La seconda pattuglia comandata
dal Capitano Umberto Manciai, riusoita ad eludere la sorveglianza della caccia, potè lanciare i suoi siluri
co..'ro le navi. Nessun appareschio



di questa pattuglia rientrava alla base; il capo pattuglia però trasmetteva questo laconico radio messaggio: « Ecoguita missione. Rientro ». Pol più pulla; la tremenda reazione contraerea, o la caccia nemica, o tutte e due le cose, dovevano aver nterrotto il volo.

La terza formazione, composta di due pattuglie, sopraggiunta sul convoglio, prima che si accingesse ad eseguire i suoi lanci, che dovevano ssere particolarmente fruttuesi, notò un grosso piroscafe in fiamme e nei pressi un aerosilurante capovolto, con accanto un battellino di salvataggio con alcuni naufraghi a bordo. Evidentemente doveva trattarei di mos degli apparecchi della formazione precedente, che era stato costretto ad eseguire un movimentato ammaraggio dei pressi del piroscafo colpito.

La formazione di aeroelluranti, scissasi in tre sezioni di due velivoli ognuna, mosse contro tre grosse unità nemiche, ognuna delle quali venne attaccata da due siluratori. che con opportuna rotta d'avvicinamento misero il bersaglio in condizioni di non potere siperire al lancio simultaneo dei siluri. La reaziome controceres avversaria raggiunse un'intensità raccapricciante, circostanza questa degna di nota e che fa maggiormente apprezzare il superbe spirito di aggressività, di cui



dalla atretta e riprendere la via del ritorno.

Il tempo intanto era andato peggiorando; dense nubi basse, violenti frequentissimi scrosci d'acqua rendevano assai tormentata la navigazione, che peraltro poteva essere portata feilcemente a termine.

Il nemico perdeva così in pochi

Nella stessa giornata aerosiluranti e bombardieri germanici attaccavano lo stesso convoglio, colpendo quattro mercantili per complessive 20.000 tonnellate; uno di essi colava a picco. Velivoli tedeschi inoltre il giorno 29 marso intercettavano al largo di Philippeville un altro convoglio, colpendo con siluri due pi-

i siluri contro una nave da battaglia, una portaerei e due unità minori. Di 22 azioni da lui portate a termine contro navi nemiche. 11 chbero esito positivo.

E' questo un brillante stato di servizio per un pilota siluratore, nel quale le doti di navigatore, di perizia tecnica, di ardire meditato, la





dettero prova le due pattuglie al comando dei Tenenti Irnerio Bertuzzi e Battista Mura.

I risultati ottenuti furono quanto mai susinghieri: un piroscafo da 10.000 tonnellate, colpito da due siluri, veniva rapidamente inghiottito dal mare; un secondo piroscafo da 15.000 tonneliate, appruatosi con enorme incendio a bordo, al inabissava rapidamente; un terzo da 7.000 tonnellate, centrato da un siluro, elevava al cielo una densa colonna di fumo e quindi affondava anche

Sempre più violenta si scatenava la reazione nemica, che assoggettava ad una strenua difesa i nostri aerei, che dovettero manovrare con grande abilità per disimpegnarsi

minuti 32.000 tonn. di naviglio stracarico di materiale bellico; a questo tonnellaggio va aggiunto quello del grosso piroscafo incendiato dalla formazione Mancini.

I risultati rigorosamente controllati, ottenuti il 27 marzo dagli aerosiluranti italiani, uniti ad altri risultati precedentemente conseguiti. portarono a 77.000 il tonnellaggio affondato al nemico dalle sole nostre forze aeree nel mese di marzo, il che significa una media giornaliera di 2.500 tonnellate di naviglio sicuramente colato a picco. A questi danni vanno aggiunti quelli più o meno gravi inferti ad altro naviglio con bombe e con siluri. Un contributo questo degno di rillevo alla plessive \$1.000 tonnellate; aggiungalotta contro il tonnellaggio nemico, si a questo l'aver mandato a segno

rescafi da 5.000 tonnellate ognuno. ll mancato ritorno alla base del Capitano Umberto Mancini priva la specialità degli aerosiluranti di uno dei anol più arditi campioni.

Gli aerosiluramenti del Mancini, veterano del hombardamento, ebbero inizio il 12 agosto 1942, quando con ben assestato colpo riuscì ad affondare un piroscafo di 15.000 tonnellate. Da allora in per il suo intervento nella lotta contro i convogli ebbe continui successi, perchè in poco più di 7 mesi, e non calcolando gli affondamenti eseguiti in collaborazione con altri, egli riusci ad affondare naviglio nemico per comfreddezza di calcolo, la serenità di intuito e la prontezza di decisione debbono costituire un armonico complesso, capace di raggiungere risultati veramente sostanziali contro la potenza marinara dell'avversario.

### VINCENZO LIOY

1) Salvestengele la mane di evistori a messa di un idrospeccesso (R G Luce - Zovegi) — 2) Abbettatto da un nome di un conclet a successo (R Salvestato dei un nome di un successo (R Salvestato di un condite di un conclet di socio (R Salvesta bembardieri la vole verse gli obbetteri barratei (Foto R, Aeroncutoco) — 4) Un "He III" et. berra mentre un "Iu 8" prende il vole — 5) Per une repide perrenan el cartomo i alturi sugli apperrecchi (R G Luce)





sivamente con Aleppo e Adans; uno del perni del sistema di comunicazioni del Medio Oriente.

L'Irak è un paese dove l'agricoltura è limitata ad un solo milione di attari, ani 200-400 mila chilometri quadrati che ne formano la superficie totale. Questo spiega come le risorse del luogo siano relativamente scarse e come le importazioni dall'estero, attraverso il principale porte di Bassora e quelli secondari, avessero fino a qualche anno fa sopperito alle deficienze. Giunti gli anglo-americani -nel paese, disinteressandosi totalmente della popolazione civile, hanno trasformato porti e ferrovie in altrettanti veicoli esclusivamente militari. lasciando affamati gli abitanti che comprendono perfettamente il tranello in cui sono caduti ed il vero significato del progressivo insediamento straniero, cominciato quattro anni fa con l'eineidente» automobilistico occorso a Ghazi I.

Se la produzione del frumento, mais e riso non è aufficiente ai bisegni dei tre milioni di sbitanti da valutazione oscilla, esattamente, tra i 2.800.000 ed i 3.500.000 molti sforzi erano tuttavia in corso per la trasformazione di vaste zone paludose

e la introduzione di moderni sistemi agrari. Si andava tentando anche di fissare in certo qual modo i nomadi dediti all'allevamento del cospicuo bestiame che oggi viene cannato per servire le mense del corpo d'occupazione anglo-sassone.

11 fulcro dell'attività economica irakena è però dato, come è noto, dai petroli. Le sfruttamento data dal 1925, quando una Società filiale dell'Anglo-Iran Oil Company si stabill nel territorio di Khaneqin, subito seguita dall'Iraq Patroleum Co. Ltd. Nel 1981, questa ultima si fisso nella regione del Tigri. E' da allota che comincia la lotta e si palesa anche l'intervento americano, rappresentate dalla Neur East Development Corporation. In una Società che successivamente venne sviluppandosi, e precisamente la Mossul Oil Fields partecipava anche capitale italiano.

Gli inglesi non sono nuovi alle terre dell'Irak. Questo territorio ven no occupato, durante la guerra 'ld-18 da un corpo di spedizione britannico che si spinse fino a Mossal. Le intenzioni del governo di Londra si palesarono più tardi in modo aperte; infatti, alla Conferenza di S. Remo (aprile 1920) il Consiglio supre-

mo degli Alleati dette alla Uran Bretagna l'amministrazione del territorio, vedendo alle pressioni esercitate in tal senso dai delegati inglesi. Un anno più tardi, la Mesopota Urania veniva costituita in Regno indipendente sotto il nome di Irak. Ma il nuovo Regno era posto sotto la materna tutela dell'Inghilterra che vi esercitava un mandato e che costringeva la Turchia a cedere il rilayet di Mossul al quale particolarmente si teneva a Londra, por motivi no certo disinteressati.

L'indipendenza totale concessa al governo di Bagdad era soltanto una lustra, in quanto l'Inghilterra si riservava di costruire e mantenere degli aeroporti, di ottenere tutte le facilitazioni di passaggio che le occorressero e, infine, di fare occupare dalle sue truppe il territorio, sempre che le convenisse. Nel 1932. l'Irak ebbe l'alto onore d'essere ammesso come membro della del'unta Società delle Nazioni e nel '39, scoppiato il conflitto anglo-tedesco, anche Bagdad vi fu-coinvolta automaticamente, pagando così a caro prezzo l'abbraccio d'Albione.

Le correnti nazionaliste nell'Irak sono tutt'altro che spente: l'anniversario dell'infortunio di Re Ghazi e quello, successivo, del colpo di forza britannico destano sempre echi troppo dolorosi perchè gli irakeni possano dimenticarli.

A tutto questo s'è aggiunto negli ultimi tempi il malumore per il vertiginoso aumento dei prezzi e la rarefazione dei generi alimentari, così che gli anglo-americani non hanno portato nell'antica Mesopotamia che un'ondata di malumore e di irritazione.

Intanto, le dispute ed i dissensi intorno all'amministrazione locale non accennano a diminuire tra gli alleati; e di questo non mancheranno di approfittarne, quando e come ruiscirà loro opportuno, i patrioti irakeni.

## R. PETRALI CICOGNARA

1) Un posto di caservazione germanico aul broate russo, ccebrulto fra 1 romi di un adhere (R.D.V.) 2) Vedute partelle del compo di butteglia interna a Karch dopo la conquistre germanico (R.D.).

Burcadore del compo di butteglia interna a Karch dopo la conquistre germanico (R.D.).

Burcadore del compo de conquistre del control de







# DOCUMENTI E BOLLETTINI DELLA NOSTRA GUERRA

3225. BOLLETTINO N. 1042.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-note comunica in data 2 aprile:

meter commutea is date 3 aprile:

Puntate nemiche sone state respinienei sektore centrate del fronte innisino.

Formazioni aeree dell'Asse hanne battate in successive assioni colonne di autate arigitari del monostiminento 3

apparecchi, 5 altri venivano distratti
datie arigiterie della difesa di Sfaz.

Velivoli avversari lanciavano questa
notte arcune bombe di piccolo calibro
notte arcune bombe di piccolo
notte arcune bombe di picco

3236. BOLLETTINO N. 1043.

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 3 aprile:

L'attività combattiva è stata ieri mo-L'attivita combattiva è stata ieri mo-no intensa ia 'unman dove, con riusori-ti stiascui nocali, subhamo miginorato le nostre posizioni in tanui tratti dei l'onne e praso prignonieri. L'avissitude deli noce ila bombardato concentramenti di automessi e posta-zioni di artigliorie e distrutto in com-mattimento I sopilitre il due atti ap-

partecan nemies piespitavano colpis dai tiro di batterie contraeree, vesivou germanei namo, attacato un convogtio nei Mediterraneo occidentate silurando 2 mercantis dei quasi uno da S.OR Tonnellate.

A.SW tonnellate.

Una nortinazione serea avverantia tentava nei pomeriggio di ieri di effectuare un'incursione su Aspoii, ina non riussiva neil'intento grane al pronto intervento della nositra caccia ene abbatteva 2 quadrimotori. Alcune bombe lanciate su località deila Sicilia e deila provincia di Salerno causavano qualpe ferito.

Dalle operazioni degli ultimi giorni 2

nostri serei non hanno fatto ritorno.

3227. BOLLETTINO N. 1044.

Il Quartier Generale delle Porze Armate comunica in data i aprile:

Lungo tutto il fronte tunisino mode-rata attivita operativa: nei settore ser-tentrionale le nostre artiglierie hanno abbattuto, con eficaci concentramenti di fuoco, carri armati 3 autobinde ne-

Aeroporti avversarii della Tunisia meridionale sono stati attaccati con a-zione notturna da nostri nomparcieri, 4 verivoli venivano abbattuti da caccia-

tori germanici.
No Mediterranco oriontale nostri ne-rosituranti in ricognizione offensiva co-lavano a pieco una petrollera da 4.000 tonnellate navigante in convogito scor-

3228. BOLLETTINO N. 1045.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-eate comunica in data 3 aprile:

In Tunisia attività di artiglierie e nn tunnan attivita in attigilerie e di nuclei esploranti; formazioni aeroe ita-liane e germaniche hanno bombardato le attrezzature portuaii di Bona e at-laccato a più riprose le retrovie nemi-che lucendiando alcune di decine di au-

Dodici velivoli avversari risultano di-strutti nella giornata: 8 in combatti-mento, 4 ad opera delle hatterie con-

Al largo della rada di Bougle aerei tedeschi colpivano con siluro un mer-cantile da 8,000 tonnellate.

cantile da 8,000 tonnellate. Napoli, Biracuss, Palermo e Carloforte sono state ieri obiettivo di incursioni recenti del constituto di incursioni cantile del constituto di incursioni cantile del constituto di incursioni cantile del constituto del

rie contraeree. Un nostro sommergibile operante in Atlautico, al comando del Tenente di

Vascello Rossetti Mario, da Imperia, ha affondato il piroscafo greco diranicos -di Jo90 topnellate she aveva un carico di piriti destinate all'Impellierra e il piroscafo ingleso - Celtic Star di 3.000

Nell'azione contro un convoglio nel Mediterraneo Orientale, citata dal boi lettino n. 1944 del 4 aprile, si sono di-stinti i seguenti pilotti. Capitano Reyer Afredo, da Vienna; marseciallo Giuntoli Alberto, da Firen-ne: sergente maggiore Fedi Guido, da Pistoia: sergente Carpine Giovanni da Marsiellia

2229. BOLLETTINO N. 1946.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-iate comunica in data 6 aprile:

mate comunica in data 6 aprile:
Sul fronte tunisino axioni di fuoco
deite opposte artigiterie: nel settore
centrale un attacco suverzario oppoggialo da mezzi bliadati veniva respirito.
Formazioni azree tallano e germaniche hanno movamente bombardato il
porto di Bona e le lince di comunicazioni neniche. La caccia dell'Asse abbatteva in combattimento 15 acro anglo-americani.
Numerical quaditimotori lanciavano leri
Numerical quaditimotori lanciavano leri

batteva in combattimento 15 aero inclo-americani.

Nutusivat quadrimototi lanciavano ieri hombe nei dintorni di Marsala e su Palermo, Trapani e Porto Empedocle, arrecando notevoli danni. Tra la popolazione si contana 4 morti e 9 feriti nella zona di Marsala. Il morti e 7 feriti nella a Palermo. 2 forti si francio cio. Dedici apparenti nemici venivano abbattali: 7 da cacciatori teleschi: 5 da batteria contracree, caduti in mare tre a ponente delle isole Levanzo e Favignana, uno dillo (Palermo).

Non sono rientrati alle basi, dalle operazioni degli cipilimi due giorii, 5 nostri velivoli.

Nelle incurzioni del giorno 4 su Natira Nelle incurzioni del giorno 4 su Natira Nelle incurzioni del giorno 4 su Natira Canada di Associatori degli cipili del giorno 4 su Natira Canada de la contracte del nourzioni del giorno 4 su Natiratica del capatta del capatta del capatta degli cipili due giorni, 5 nostri velivoli.

peragioni cegni si in consisti vellvori.

Nelle incursioni del giorno 4 su Napoli l'aviazione nemica – oltre si 2 apparecchi segnalati dal bollettino u. 104a, distrutti dalle artiglierie della difesa – ha pervinto ad opera della nostra carcia ua quadrimotore ed un himotore caduti presso le isole di Ventotene e

2230. BOLLETTINO N. 1047

Il Quartier Generale delle Furte Arcomunica in data ? aprile:

La battaglia si è nuovamente necesu su ampio fronte nel settore meridioni-le tunzino ove il nemico, preceduto da violenta preparazione di artiglieria, ha attacento con largo impiego di mezzi corassati.

Dalla caccia italo-germanica sono sta-

Dalla caccia italo-germanica sono stati abbattuti in combattumento 5 acret abbattuti in combattimento 5 acret cen altro veniva distrutto dalle but terie della difesa.

Nol pomoriggiari sganciavano homine sulla sulla

3231. BOLLETTINO N. 1948.

li Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 8 aprile:

mole comunica in deta 8 aprile:

In Tunisia il poderoso urto avversario, che ai è esteso al seltore settentrionale del fronte, viene tonacemente sestenuto dalle forse dell'Asse in duri combattimenti difensivi. La buttaglia dell'asse in duri combattimenti difensivi. La buttaglia di serio dell'asse in duri combattimenti difensivi. La buttaglia di serio della difensivi di pomerisgio di ieri quadrimotori memici banno lanciato bombe dirompeniti e apezzoni incendiari su Palerino casando danni non gravi ad alcuni fabbricati della periferta; nessuna vittima. Due apparecchi, colpiti l'uno dalla nostra caccia e l'altro delle batterie della difesa, precipitavano in mare nai pressi di Capo Gallo e di Mongerbino.

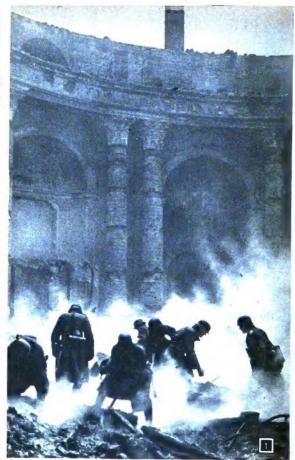

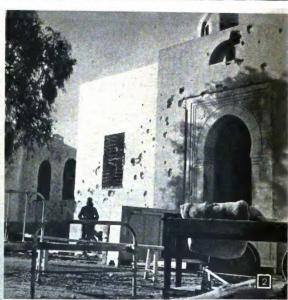

NUOVE INFAMIE DEGLI AVIATORI INGLESI: 1) Durente l'attorce alle capitale Beich sella notte dell'une ai due marse "siote distrutic la Cattedrate di Sante E (R.D.V) — 2) A Kuiscena, la Citte Sante di Lussia, è state capitale l'agedie (R.G. I

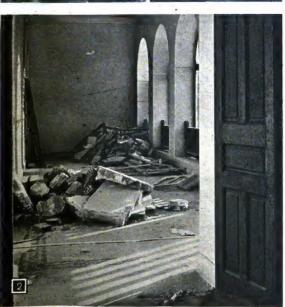

Anche a Siau Fra gli attri edifici colpiti non è siata risparariata la chiesa (R.D.V.) Ed ecco un'alira decumentariane dei berbari sustami degli aviatatri anglosassoni: la deviata cre dell'oppeded e. Kerivane (R. G. Luce)

# CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

VENERDI' 2 — Avvenimenti politici e diplomatici.

Il Fusirer ha ricevuto, il 31 marzo, nel suo Quartier Generale il Re Boris di Bulgaria. Ai colloqui era presante il Ministro degli marci del Reich, von Ribbontrop.

Situazione militare.
Attacoli sovietici nel settore meridionale del Ladoga. Incursioni aero incocidente. In Tunista combattimenti nei settori centrale e meridionale.

SABATO 3 - Avvenimenti politici e diplomatici.

diplomatici.

Il Presidente del Consiglio o Ministro degli Affari Esteri di Ungheria, Eccelona Nicola De Kallay, è giunto e si è trattecuto in Italia in visita ufficiale nei giorni, 1,2 e 3 aprile, su invito del Capo del Governo italiano.

Situazione mitifare.

A sud del Lago Ilmen operazione offensiva germanica. Attacchi sovietici a sud del Ladoga. In Tunisia scarsa satto del Ladoga. In Tunisia scarsa satto al largo delle coste nord africane. Nel Mediterranco un sommergibile inglesa affondato; un altro sommergibile una unotosilurante danneggiate.

DOMENICA 4 — Situazione militare.

DOMENICA 4 - Situazione militare.

Attacchi sovietici contro la testa di ponte del Kuban. In Tunisis attività lo-cale nei sattori centrale e meridionalo. Incursioni acree ingfesi su Essen e sul-la Germania occidentale. Attacco acree tedesco sulle coste meridionali dell'In-Fastienta particolore sulla città di Fastienta particolore sulla città di

LUNEDI' 5 - Situatione militare.

Attacco sovietico al tratto orientale della testa di ponte del Kuban. Azione offensiva tedesca a est di Orel. In Tu-niala attività di reparti esploranti. In occidente incursioni aoros anglo-ameri-cane su Parigi, i territori occupati, la Norvegia e sulla costa settentrionale della Germania.

MARTEDI' 6 - Situazione militare.

Sul fronte orientale scarse attività di combattimento. In Occidente incursione serca angio-americana su Auversa e i territori occupati. In Tunisia un'altura dei settore meridionale occupata delle truppe dell'Asse. Attachi aerci su ac-rodromi e obbiettivi bavali temici.

MERCOLEDI' 7 — Situazione militare. Sul fronte orientale attività di carat-tere locale. In Tantila, nel estiore me-ridionale, nuovo attacco inglese, I com-battimenti sono in corso.

GIOVEDI, 8 - Situazione militare.

GIOVEDI. 8 — Situatione militare.
Attanchi sovietici nel esttore della testa di ponto del Kuban e sul medio
Dones. Incursione aeras iedesca sull'isola di Wight. Nel settore meridionalo
del fronte tunisino accanita resistenza
Italo-tedesca agli attacchi Toglesi. Le
truppe italo-tedesche occupano nuove
posizioni. Puntate offensive nemiche negli altri settori. In Birmania vittoria
nipponica sulle forze inglesi.

Direttore responsabile: Lengto Can iglia Tumminelli - Istituto Romano di Arti Grafiche, Roma - Città Universitaria

## ABBONATI!

Provvedete in tempo utile al rinnovo dell'abbonamento usando il nostro C/C Postela N. 1/24910. Tutte le indicazioni possono essere contenute sul detto Bol-lettino o sul Modulo di Vaglia Postale. Scrivete ben chiero offre al Vostro nome e cognome e indirizzo la parola:

RINNOVO

# EDIZIONI "STUDIUM URBI

S. A. TUMMINELLI EDITRICE " STUDIUM URBIS" ROMA - CITTÀ UNIVERSITARIA

## ONELLO ONELLI

PROFESSORE DELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA

# CORSO DI LINGUA FRANCESE

Un polume di 252 pagg. (gr. 260) L. 34.00

Questa grammatica mette in particolare rilievo le differenze fra l'italiano e il francese, dalle quali soprattutto scaturiscono gli errori di traduzione e presenta un metodo più semplice e completo per la preparazione agli esami di maturità, agli esami di Stato ed ai concorsi. În appendice sono riportati i temi ministeriali per la maturità, per l'abilitazione e per i concorsi dei vari Ministeri.

È pronta la seconda edizione dell'opera.

# IL SISTEMA GIORGI DI UNITÀ DI MISURA

Un volume di 72 pagg. (gr. 85) L. 20.00

Il primo libro che divulga il sistema GIORGI di unità fisiche ed elettriche. adottato per l'uso universale, e ne insegna l'uso. La prima edizione si è esaurita in tre mesi.

S. A. TUMMINELLI EDITRICE "STUDIUM URBIS"

ROMA - CITTÀ UNIVERSITARIA

